











B, 6. h. 19. Ra 1258 L'Veneza, 2. t, obje il margo 15007 R82

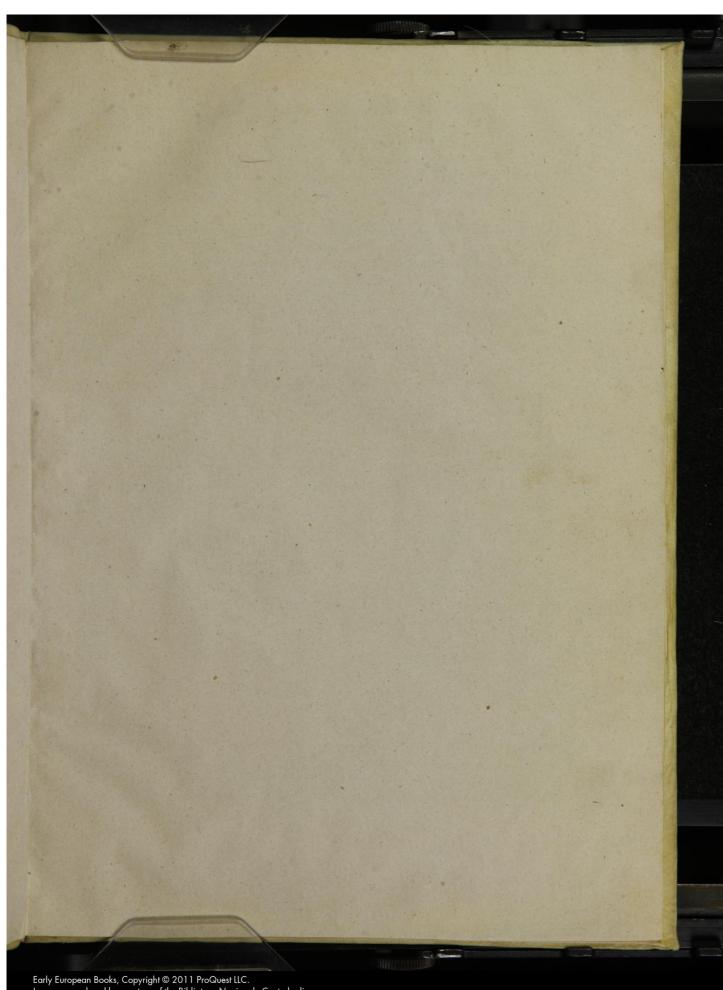

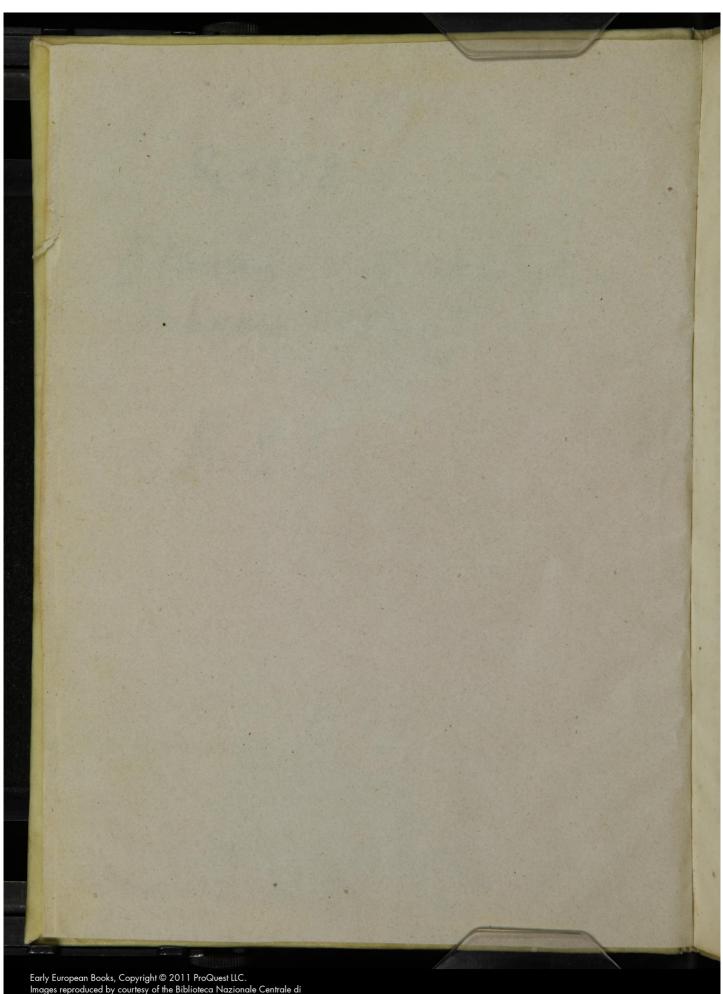

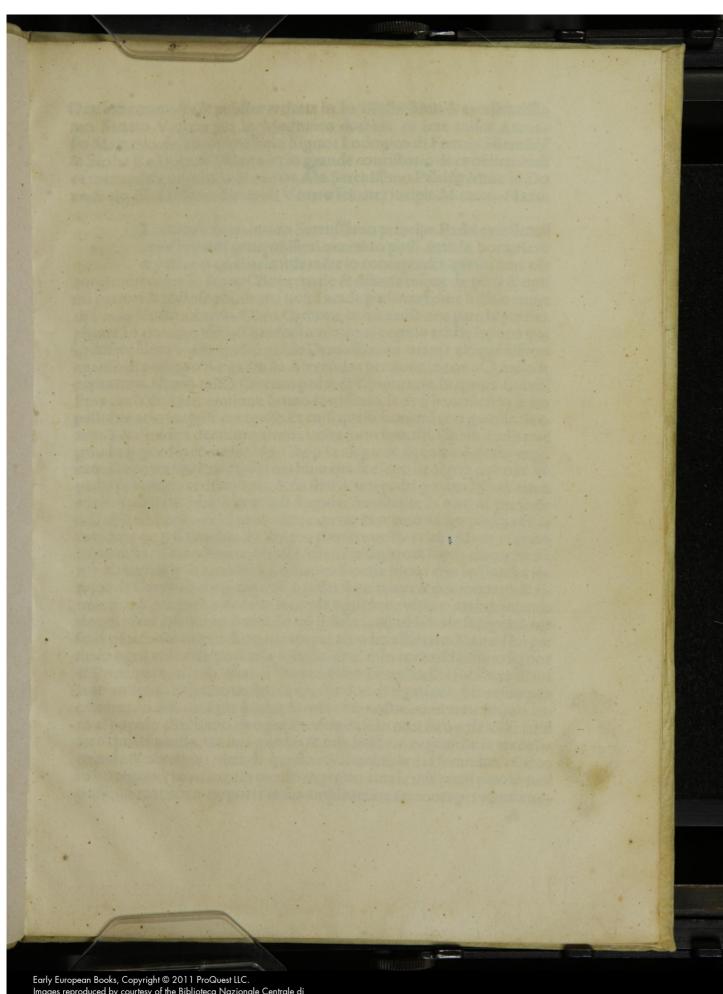



Oration composta & publice recitata in lo Illustrissimo & excellentissimo Senato Veneto per lo Magnisico doctore di leze miser Accuratio Mainerio: del christianissimo Signor Lodouico di Francia Hierusale & Sicilia Re Duca di Milano: in lo grande concistorio di consilieri: ludi ce mazor dela prouincia & orator. Alo Serenissimo Pricipe Miser lo Do xe: & alo Illustrissimo dominio Veneto seliciter incipit. M. ccccc. Mazo.

Tacio per alcun modo Serenissimo principe. Padri excellentis simi:Homeni generosissimi ueneti:lo possi cum la bocapserir el patlar el qual nela mía méte io concepto: Et questo ami eér auegnudo come io sento: Che per uarie & diuerse rasone de pseti & opti mi oratori & philosophi alcuna nolta acade p usanza come fi ditto come di Lucio Crasso aduerso. Gneo Carbone in sua causa una parola pote ex plicare. Et tyrtamo dicto Theofrasto orator al populo athéiese poco par lo & fece silentio. Ma quello grade Demosthenes orator eloquétissimo apresso di philippo Re padre de Alexandro per douer orare. Quello se expauento. Marco tullio Giceron padre di elloquentia. In quella nobilif fima causa di Annio milone homo fortissimo: & de si benemerito se im pallidite acio ineptissime orasse. Et cussi questi homeni con grande riue. rentia & timidita de animo alcuna uolta sono spauriti. Come ami e pue gnudo p gaudio come intédo. Che p la alegreza de core no posso expli care. Certo inclito Principe la tua humaita & el tuo benigno uolto & al pecto la benignita dil tuo aio & facilita di uoi padri generosissimi: tanta e la humanita & fiducia in uoi: & fingular familiarita la qual al presente neli uostri bificii collati in me sum experto in memoria sempiterna: Et la sato da me ogni timidita. Et auegna che in questo celeberrimo cospeto barbare sia olsato adorare. Etinsra le insidie: sagitte: & fogi e discordia sia me & retefetide & aguaiti di Lodouico Sfortia Moro con lo Turcho ini mico di Christo haueti cognosuto esser stato unito & confederato: & seminator & præcursor di tutte le uie de ogni male uitio e manchamento dogni uirtu lasati tutti li uitii:lo no li seria acostado:& ale sadige no me feria psuaso niente piu duro niente piu aspo ho estimato. Ma ami ho per suaso ogni cosa esser possibile & facile. Se al mio re christiaissimo signor & Principe mio Lodouico di Francia:Hierusalem Sicilia Re Duca di mi lano amico & federato uostro & questo don di legatione ho resumpto obediendo. Ma auoi per seruire & nele cose nostre commune Immo tuto el populo christiano de ogni sentétia: & se io non saro cose assai: salté faro qualche utile: Ma sera gaudio & mia letitia. Auegna che la raxoesia grande & uberima : oltra di questo cosideremo la sua secundita. Certo io ho tegnudo con lo mio picolo ingegno acio le mie picol parole mai possono manchare ne poter la sua amplitudine remouer per alcuna ne.



cessita di tempo: Delaqual raxone da esser haunda come io dico ale cose da esser ben sate & operate dio xpo siado adiutore. Et questo e el primo loco de la mia alegreza & lubilatione:che ad uoi sia ritornato per coma damento del mio reper la uostra uirtu laqual passa li alti cieli: & ancora per la uostra tede incomparabile & per la uostra constantia: & in explica bile honore che lingua humana non lo poria exprimere: laqual per lo di uino conspetto & demonstratione dela christianissima Maiestate: Et di tutta la gloria de lezente fracele & natione nostri pasade: Che diremo de noii del fidele lusto sancto & integerrimo anno pasado diligentemente & lustamente con parole & littere. lo dechiarai: Auegna che co religion publicha & consecrata uostra uirtu non libesognasse niun priuato testia monio & nulla priuata laudatioe: Auegna che questa mia lubilation da essere laudada & questa mia occasion piu presto & mazormente da esse. re con alegreza come io porto perche la uogliudo el fignore abandona. re tute le reliquie de lasua plebe:per laqual cosa alchune nolte ha uogliu. do el suo grege esser strazado & laniado dal morso de li lupi: Nel tempo de le tribulation & eromne ha leuado & alcuna nolta ha guardado lo ex stremo auxilio & socorso del christianissimo Re & inuiolabile uostro pa to sancto pieno de gratia he charita & constatia & cusi la confirmado co ogni ben e forza & uirtu. O diuina clementia: O misericordioso idio: Auenga che intolerabile fortune e sadige & sudori aduerso le tenebre di questo mondo non lassa di affliger tentare sopra le sorze de li principi & homeni. Ma la eterna sua puidentia alisoii sempre li he alpsente & uene in auxilio & refugio alinfatichosi per laqual cosa quello medemo sancto de gli sancti creator & conditor di tutti:al qual ogni cosa li he presente & al qual ogni cosa he manisesto. Et alqual niuna cosa he secreta dela sce leratamente & crudele de Lodouico Sforza moro & tyranno superbo & infesto crudele & impio pacto con el turcho lestelle guardante de alto li ochi beniuoli de la bonta del cor del suo christianissimo Re Lodonico fecondo mio signore e quello in suo seruo la conuertido: Et in te Princia pe & Duce serenissimo Augustino Barbadico: Et questo excelso dominio come le altre uirtu santimonie:sede:constantia: & uera tede & delibe ration de prestantissimo consiglio: & con ogni purita splendore atute le zente admirando. Ma con lo secrato: Re adio dicato infisto ale uostre ·laude. Temo: acio che ad alcun non sia existimado Imprudere per laqual cosa alli liquali dirano non esser mio don & non esser dignita aquelle co se che li diuim Principi e sapientissimi padri da essere exortadi & quelle che Imprima tali Principi ameistrano & tanta grauita di Senato da si me demo se lauda. Ma quelli liquali sono nasudi a honore & gloria & desen sione de la sede christiana & nobilmente nutriti sopra ogni cosa se ssor-

zano:pensano e fano: Como io penso non se possano p losenge op adu lation coe un insto lido in capo da esfere icitado a laude del uerocissimo curso. Ma io certamte alcu mote amoisco. de admirabil prudétia & egre gia fede prestatissimo Principe padri de uirtu & observatori di ogni san tita: Ne anche io uegno con adulation perche io penso nelanimo mio es sere che per peso de laude laqual auiti meritado mazormente io stupesato mazormente deschouerzero la imbecilita del mio inzegno acio che lodechiari et manisesto he la uostra uirtu come he iusto per laqual cosa oltra la gratia de la diuina benignita.io uedero uoii con la integrita de animo con le forze di magnanimita prestanti de constantia laqual diro uoii diuini Duchi & padri & ueri he grandi gentilhomini ma delezente & natione de tutto el mondo uoii li fuperati di palaci figlioli & degna memoria: scriua lo erruditissimo & terso uostro sabelicho de questa no. stra eta primo:scriuano Gregorio & Hieronymo claristimi fradelli amasei. Et questi nostri gesti forti di questo nostro tempo siano scriti constil lo fereo ouero nelamina de piombo houero immarmore leza ogni inuidia uetusta & impari con el uostro esempio. La uita de li homeni cinta di niun presidio de amicitia cosi necessario de copagnia & amicitia mai non astrenzero per temerita ma per deliberation pensata asumpto el pre sidio per nesun tempo de esser resudado cu sit che lasede sincera deli ami si sopra el tuto se he cognosuta nele cose aduerse nelequale cadauna cosa che si domanda quella conseguisse con constante beniuolentia ma el ma zor honor de felicita piu presto per adulation che per charita & domandado certo e suspeto oltra de questo sempre piu domada che lui daga per che certamente li leti. & prospi negocii acio che con la divina provi détia siano nutriti mácho ha dibisognio: Come si fato grademete aquel li piglião li nomi & memoria di posterita liquali non máchano de le ad uersita & casi aduersi de li amici cha el curso prospero de la usta siano aco pagnadi.li celtiberi diceudo effere uergognia in bataglia quando che alcun morisse per laqual salute no temeao lamorte & quello medemo icin bri nele squadre se exultaueno co gaudio coe diceuso selicemete & glo. riolamete pasauéo de osta uita: Ma selametaneo dimorir neli lor leti & diceudo morif miserabilmete & cusi la pstatia de laso de luno elastro po pulo e da eere laudada che p la liberatio de lapatria da eer grademete di fensa & dicenso constatemete lasede essere prestada ala amicitia. Et ogni dignita se piu cara ali homeni ualenti senza uita:cha lauita senza dignita de aio no sano pigliar la uirtu la santa pbita desidera ogni cosa: Non co gnosce alcua uergonia: itraí lafortúa p ogni fato méa uilméte. lauirtu so le auer iodio li ai uili de la il necessita la ibecilita humana hedurameto e ficacissimo ma laleze hauera amicitia acio che nesua itermisio li sia fata: arbaco sardanapali opagni que eére eterna laude p el pasado coe nelo re

no

må

013

lica

o di

tdi

) de

nte

1011

tin

da

le,

na,

ille

o ex

o pa

co idio:

e di

Di &

ene

nte

sice

108

to li

uico

incla

mi

libe

ele

Atr.

jual

eco

relle

me

efen

(for

occioso innamorato infra le meretrice & grege de serue con la porpore al collo he non anno noglindo persistere recognita la fede de la equale amicitia:O reste amico de Pilade laqual amicitia so manifesta al suo pa dre Agamenone: per laqual cosa lamicitia de quelli he consortio de le sue delicie: Et tandem resudono le cose maniseste & uituperose di luxuria de liquali fo gran uirtu & gran forteza constantia & resplen dite grande experimente. Cusi blosus sotto silentio honesto nel parlar prudente nolse disensar lasua salute acio che per alcuna parte man. chasse la memoria de lamicitia di Gracho del qual Pomponio el qual cosi facilmente ando & passo per tre porte non siando uninerato per alcun modo ele fatal disposition apena si deti el transito. Malectorio apena passando el ponte col suo spirito domente quel passase segura. mente per grande moltitudine era anegadi intrado nela bataglia con uno falto ueloce intro nel fondo del teuero. Che diro di Lucio reginio. uolunio petronio Seruio Terentio. Marcho agripa demone Epitia Alexandro & Hefestione Niso e Taurialo deliquali el poeta coso nobil uer si adito essere fortunati forti de animo doue he licito dir esser susero con stanti. Et questo auegnia che sia digna memoria. de gentili da esser post ponenda aleuostre: Vnde amonisse non e prouocha de christo dio optimo e masimo & de li soii sancti de li quali honoremo he ueneremo con soii amaistraméti & exempli & questa hedelanostra seruitu. V mil forma laqual ne uestissa he etiam li nostri amixi se saremo la uolunta del suo padre & seruiremo li soii comandamenti el se dignado de douere chia. mar & incomprentibil diletion de carita acio redimisse Iserui. Si mede. mo dio & homo mando mezo. Infra li sceleradi da essere crucifixo per laqual cosa noii per fede & Lo lauacro del suo sacratissimo Lado modo he regenero noii da loríginal peccato & da lasputia de lo anticho serpe te & liberati da lesue insidie ne ha fato participe del suo regnio. Non ne aitu li sancti apostoli & martiri liquali anno uento li reami confede eco stantia anno operato la iusticia sono adepti nele repromisione eranti ne le solicitudine ne le spelunche & Cauerne de laterra sono sta lapidati se cati per mezo per molti modi temptati ne la occisione di coltelo & alcu ni ne le fiame brusati infra li sancti nelialti celli sono transuolati & infra li sancti numerati. O preclara & excelsa uirtu: laqual sa li homeni eer dei & figlioli dilo excelso: Come dise: lo dico che uoi seti dei: & figlioli & tu ti chiamati excelsi. Et questi dignissimo Principe: homeni nutriti di ogni sancta fede & persecta religione auegna che nasuti siano de mortali: & la sua amicicia da gila casa e da credere doue e dicato le sacre umbre de san Alimperho che quelle case sono sacri habitaculi deli spiriti beati. Cusi li fidel peti deli homei amici:& tepli referati di spirito scio:& tata e tale gra tla naturale: dispretiare la morte: & la dolceza de la uita extiguere: distri

h

ch

m

to

buire le proprie richeze: Mansuefacere la crudelta: & lodio couertirlo I amore: & lo timore & paura deli inimici & la sua formidine la sano mol to bene commouere & con rasone cazarla dase:pero pono & uagliono: & cognoscono & piu oltra se sa bisogno pero che la natura cusi lihano adequati:acioche cadauno cum la fua instamente & consilio se sono uni ti & abraciati:& se alcuna cosa sia fatta cum rasone disensata:ouero se al cuna cosa sia intromessa:senza alcuna dubitatione & indusia sia mandata ad effecto: Quanta sia in la uostra observatione di sede promessa & grauita. Quanta sia la ueneratione & leze constituta o quello argumen to loqual io ho pensato non cum difficulta. Q ue uniuersal religio &san timonia christiana in una sola sede sundata: Et certo quella sede laquale e considera neli conuenti & promessi sideli: Che per laqual cosa homeni docti & zelatori di uirtu per questo nome e domandata: per che quelle cose lequale surono promesse per quella e bisogno douerle observares per che altramente inganado e fallendo quella sia grauissimum & non iusto: Adoncha iustamente quello peripatetico Aristotile lo qual p una certa como diuina forteza de inzegno la uarieta: & magnitudine di do. ctrina e tenuto infrali universal philosophi magnanimo & Illustre amae stra in questi documenti quello loquale scripse ad Alexandro Re di Ma cedonia esser bisogno in omni genere de le cose publiche eer deueati co la loro societa Iquali de consilio de fede & constantia siano Clarissimi & potentissimi & per lo auegnir stiano:che per laqual cosa nele solicitudi. ne stano & per commune usanza uaglieno & posseno de lequal parte la christianissima maista & uostra societa & esser in patto de amicitia & le proprie cose de fede & grande constatia con li manifesti satti & sperime. ti da esser laudato & conbrobato. Ma dela potentia deli altri mutui & optimi effetti dela christianissima & regia maesta & in le uostre cose co. mo auoi & a noi esser commune: perche in questo. Sanctissimo conueto pieno ali nobili altre uolte. Io dechiarai pero non dechiaro piu alto per ro la sperienzia ha fermato & azio non para uoltare un sasso & azio grato possi esser ali audienti. Io torro el fastidio dela prolixita. & questo sola mente dirro. Francesi & ueneti le sue forze esser neli regni & principati dele citta & qua esser grande lequale anui ce daranno:ma de texoro tanto abondano azio che li altri in pace supere di belleza & sama e se per laqual cosa fusse di belar:como se fa: & cusii si offerto nela presentia si se. ra di besognio: fortissimi & bellicosissimi nela disciplina militare instru-&i non solamente di soldati ma dantiquisimi & imperatori & Centurio ni como e ditto:possono ancora con le sue richeze preparare grande co pia de robustissima zente extrania fazilmente. Laltro precepto Aristote. licho fera del mio christianissimo signor uero legitio & hereditario Du ca di milano con una uicinita proxima firmata: & dal lupo rapacissimo

Pa de di

olen

Dar.

an.

112

per

nio

112.

CON

110.

le.

190

con

post opti

COD

Ima

lfqo

chia

de,

perodo

erpe

11 110

ecó

ine

ti se

alcu

infra

rdei

& tu

gni & la

fan

Gli

gra

de questo Sfortia inimico della giesia per el Iusto Iudicio dedio susso p. fugato & captiuo con la sua perfidia & contrita sua temerita laqual perfi. do la nega. Nisun christiano se nele diuine & sacre lege de ognie raxo. ni. Certamente chi sera quello loquale inimico de dio che non sia chia... mato apostata: elqual contra ala sede del sacro baptismo & non sia inimi co de Christo & aquella uolunta non obedisca & obtempere dali scanda li & dala uersion christiana aure la via. Quello provoche? In vitte? & dala pernicia dalo apostolicho ouile & sia descazato dala sua pernicie & perseuerancia chi sera collui elqual queste supplicatione e uotti de questo sanctissimo Iubileo turbera li pelegrini & le uie publiche perturbara se non samosissimo latrone & uade aroma per douer robar & amazar quelli con sue rapine & inuidioso dela salute & purgatione de le anime se non lupo rapace: non dirão questo esser pardo li rinense & orente dra gone zenerato nel monte caucaseo & neletigre Irchane figliolo crude. lissimo de belzebu. Qual generation de homeni senza el consortio de Iuda & contubernio discaranas cosiscelesto & horende monstro truchu lentissimo amico eer posso? Chi sera custi ipio & igrato elqle no uedege ladiuina iniuria: laqual le cose graue offenderla che humana maesta. Cer tamente chi sera colui custi pouero de mente satto de sasso come su niobe fiolo di tantalo: Chi fera colui elqual de tanta exultatione e leticia de glo ria elqual con la christianissima & regia maesta e con ti inuictissimo Prin cipe & deli soi amici & soi federati lo primo zorno non Celebri el zorno dela festa: & non se alegre con iubilo de core: & in questi sacri zorni pas. quali almanco non laude christo. & referisca gratia: & non de Lodouico ffortia suo inimico & de lucifero socio e compagnio triumphante:cante mo padri uictoriosi gliocudo Alleluia:co zoie:mittho: lauro:hedera:& palme coronati:cantiamo:Idegni uotti siano celebrati le cose sacre dicen do. Questo e el zorno loqual ha fatto il signore: gaudiamo & alegremo se di quello.La dextera del signor fece la uirtude:La dextera del signor ne ha exaltati.La dextera del fignor ha fatto la uirtude:laudeno el fignor tu te le zente: laudiamo quello tutti li populi: pero che ele confirmata la sua misericordia sopra di noi: & ha fatto la iusticia al suo populo. Insurgano suso tutte le mente di fideli christiani:se armeno la raxon & le leze di iu. stitia: & quelli suoi principi & gubernatori: se desiderano lo suo honore & sua salute se preparano tutti li sideli alamente dil beatissimo uicario di christo pontifice maximo & benigno. & al christianissimo Lodouico di Francia Reglotiofissimo: & anchora ateuictoriosissimo Principe Augustino Barbadico: Et custi nui domandianio auxilio dalo omnipotente: non per supplicii:non per alcuni uoti muliebri & lasciui. Ma in ben consi liar in lo ben farsin lo ben operar:perloqual tutte le nostre cose succeda. no bene. Et non altramente acio dio non sia infesto & irato. Come e di

questo Insernal Charonte Ssortia deleta & anichilata la sua memoria: in pace & purgata tutta la Italia asmorzato il ueneno ale cose piu alte & am ple dila sancta ecclesia cum li auxilii de dio procedente cum la sua gratia siamo adiutati: & liberati: Cridamo cum lo sancto propheta: Lo torente e pasato per lanima nostra: & per auentura e pasato per lanima nostra la intolerabil aqua. Benedeto sia il signore el qual non ha dato nui neli suoi denti su captiuita: Lanima nostra: e exstrata & cauata: come pasarela delo latio deli cazatori: Lo latio e rotto e fracto: & noi siamo liberati. Lo adiutorio nostro sia in lo nome del signor: Lo qual sece el cielo e la terra.

Dixi.

. ifts

AXO.

hia.

nimi

anda

te:&

cie &

que.

bara

lazar

nime e dra rude. io de ruchu edege a. Cer niobe jeglo Prin orno palia ico nte 2:82 licen remo orne ortu a fua gano iiu. 9201 o di o di ugu, nte: onsi eda edi





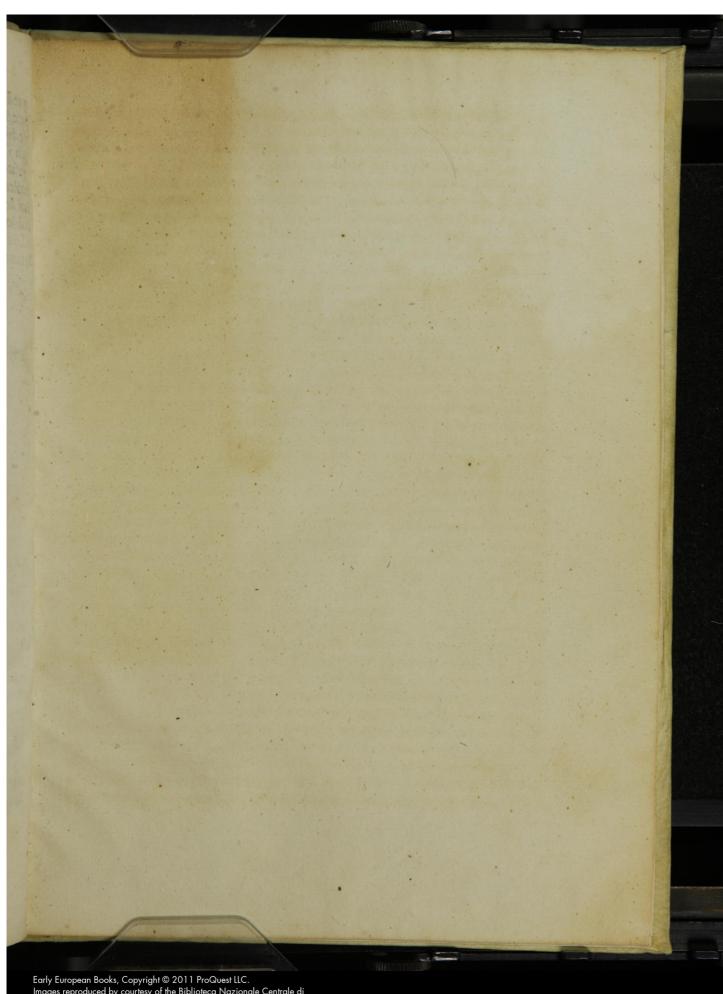



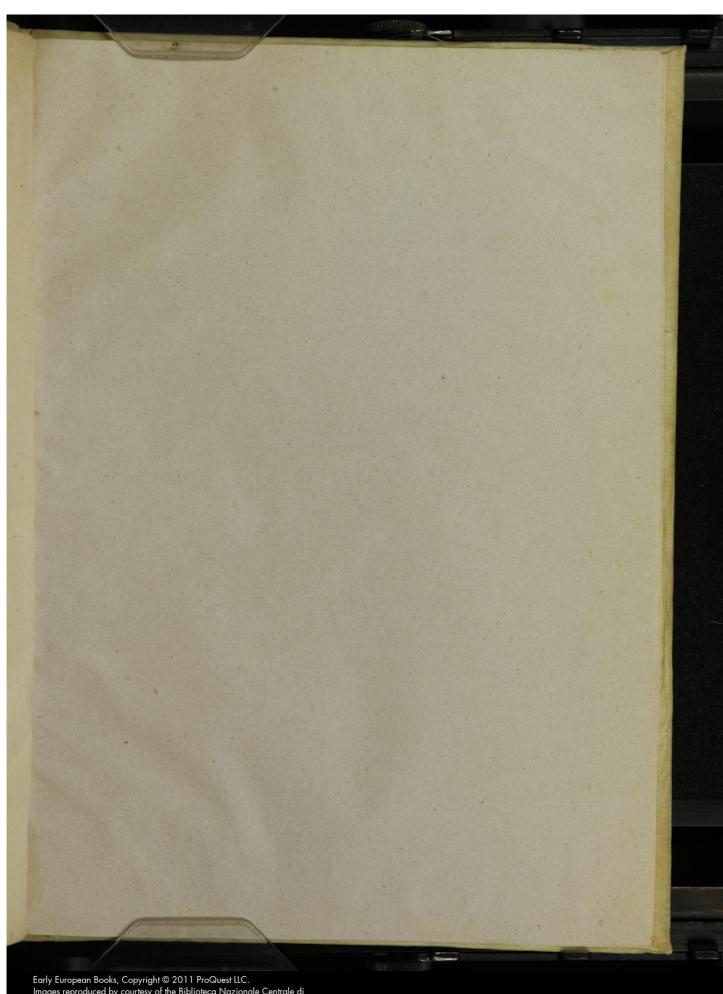



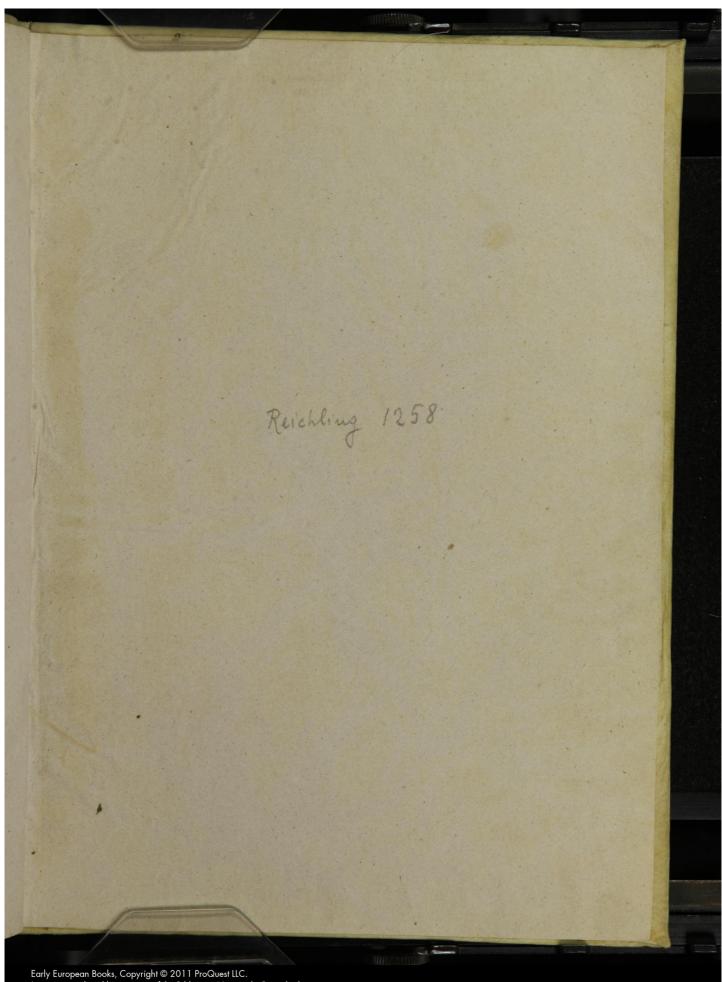